





Palat XLVII 196

DELLE

## ISTITUZIONI DI GOVERNO

DEL REAME DELLE DUE SICILIE

RAGIONAMENTI

Terenzio Sacchi

NAPOLI
Tipografia all'insegna del Salvator Ros
Salita Fosse del Grano N. 15.

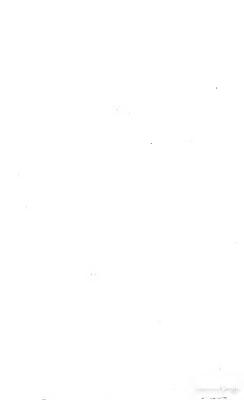

La presente pubblicazione era intrapresa dal foglio periodico l'Araldo, il quale ne ha dato i due primi articoli ne' suoi numeri 86 e 99 di questo anno 1849. L'autore è grato alla cortesia del Direttore-proprietario di questo giornale, Sig. Michele Rota, distinto Ufiziale del R. Esercito, dell'avergli conceduto d'iriportare gl' indicati articoli in queste pagine.

La rivoluzione politico-sociale, che sorgeza da' sediziosi coucerti di una setta, la quale in sul cominciare del passato anno 1848 lovava arditamente la sua voce in merzo a popoli ed innanzi a' governi della più parte di Europa, ha cercato sconvolgere, co' suoi prestigi e cosuoi attentati, non meno i principi onde sono costituiti i governi ed è con le rispettive istituzioni ordinata la loro azione, ma si anche quelli co' quali è fermata la pace generale in Europa. La quale rivoluzione, mentre a fronte delle concessioni che olteneva da governi avanzava ogni giorno nelle sue esigenze, appena cominciava a cedere nella prima prova in che impegnavasi, quella della forza, voleva dare ad intendere a popoli, con la speranza di lasciarvi una radice velenosa che, vinta dalla forza, riportasse il trionfo delle sue idee. Il perchè si rendeva necessario, nell' atto che se ne combattevano gli attentati, di smentirne ancora i prestigi.

La rislaurazione, che dovrà ricomporre in Europa gli elementi politici e sociali che la rivoluzione ha preteso vulnerare, sarà per avventura una equazione, in cui ciascun governo concorrerà con le sue quantità esprese dalle proprie istituzioni. E quelle del Reame delle due Sicille, che già non cedevano ad altre nella moderna civiltà di Europa, accenuano ora a due titoli di gloria, che sono propri di Ra Fradanza. Do II. 1, A' miglioramenti che negli anni decorsi del suo reguarehanno ricevuto le istituzioni medesime, e più anora le condizioni del Reame; innanzi a' quali falti deve rimaner confuso chi avese mentito o insidiato. 2, Alla saviezza e alla forza, con che ha salvato le

nostre istituzioni e le nostre condizioni dai violamenti e dalle ruine che han sofferto specialmente gli altri Stati d'Italia, e che ha mostrato fra le relazioni e le complicazioni della politica europea.

Il seguente primo articolo indicherà gli assunti che saranno esposti in due distinte rassegne.

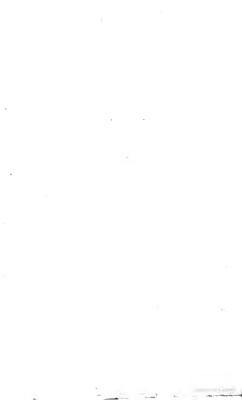

## ARTICOLO PRELIMINARE .

Ne rivolgimenti di cui l' Europa è tuttora spettacolo e spettarice, questa estrema parte d'Italia, in cui da otto secoli è costivulta la Monarchia delle due Sicilie, ordinata con leggi che sono per avventura la espressione più completa della moderna civiltà, procede oramai innanzi alle altre nella carriera che dovranno seguitare i governi ed i popoli, le cui ragioni sono invase o minacciate dalla denagogia: questa fazione, che la selta formax in nezzo appoli mercè della sua propaganda, e che incede con passi più arditi, secondo che sono meno repressi, nell'opera di distruggere ogni principio sal quale co volere di Dio sono ordinate le civili società.

Il grido di repubblica democratico-sociale clue, fra le Costituzioni concedute in vari Stati di Europa, si levava in mezzo alle piazze di Parigi e cangiava il governo della Francia, faceva risuonare la sua eco dal Mediterraneo al Ballico, per muovere quella mano di uomini di immoderata mizione ele componerano la setta, e cui faceva mizione.

Questo primo articolo fu pubblicato nell'Araldo il di 13 luglio, prima del successivi avvenimenti in ispezieltà la repressione delle ribellioni di Roma e di Ungheria.

seguito uno stuolo d'inconsiderati o illusi, eccitati pur essi da mal concepute speranze, alla impresa d'invadere e poi distruggere non mono i governi esistenti che gli elementi sociali costituiti.

Noi fummo non meno degli altri Stati d'Italia in preda prima a' prestigi della setta e della sua propaganda, e poi agli eccessi di una sfrenata demagogia. La storia consacrerà gli avvenimenti che ci sono toccati in parte fra quelli che hanno afflitto l'Europa e più specialmente l'Italia, come le cronache ne racconteranno gli episodi.

Ma questo Reame delle due Sicilie, che dietro l'esaltamento de popoli della rimanente Italia, era il primo ad avere la Costituzione conceduta da Rc Ferdinando II. nel di 29 gennaio 1848, è stato anche il primo ad avvedersi degli eccessi a' quali il predominio della demagogia trasportava i popoli, ed a reprimerne gli attentati. Imperocche, mentre nell'Italia superiore e nella centrale, nella Francia e nella Germania, progredivano le invasioni di questa fazione a danno de governi e de popoli, e tuttavia vi si combattono gnerre di partiti armati e di riconquiste, qui con la sola forza delle proprie armi, esempio quasi unico negli avvenimenti dell'epoca presente, non solo è vinta, fuori di poche male alinicutate speranze, la rivoluzione nelle province continentali, ma è pur gloriosamente riconquistata la Sicilia : la cui rivoluzione è stata non solo la prima ma la più imponente e complicata, se quella dell'Ungheria non le toglierà questo primato; e le Armi napolitane sono andate pure con quelle di altre Potenze cristiane negli Stati della Chiesa per rimettere sul Trono pontificio il Vicario del Dio Redentore.

La quale gloria, che come dicevamo ci fa precedere nella carriera che i governi ed i popoli deb-

bono oramai seguitare, è nel vero dovuta, anzie-ehè alla incomposta politica improntata prima alla setta e poi a circoli, a quella che sempre con onorevole e giudiziosa lealtà ha seguitato Re Ferdinando II., al valore ed alla fedeltà dell' Esereito napolitano

La demagogia, che si è levata ardita in mezzo a' popoli con mentire il nome di democrazia, come-

eliè le fosse stato agevole di prendere per un momento a dominare le masse illuse o inerti, è stata veramente più felice nello insidiare che nel

eombattere i principi sociali costituiti.

E qualunque potesse ancora essere la sua sorte nelle altre regioni di Europa ehe ha pur contaminate; presso di noi, dove ne sono già repressi gli attentati , è tempo oramai di smentirne anche i prestigi. È questa seconda prova assume volentieri la pubblicazione periodica dell' Araldo, la quale non impronta i suoi principi alla politica altrui, ma ecrea esser l'organo di quelli sostenuti dal Re e difesi eol sangue di una Milizia onorata.

La setta, che nel mistero del segreto celava i snoi sediziosi disegni, i quali oramai sono di pubblica ragione, cominciava dal falsare un progresso, al quale si attaccassero gl'interessi de popoli, per far prevalere la idea che fosse compresso dalla tirannia de governi. Alla quale idea più si mostrò simpatia ebe non si aggiustò fede; perchè ognuno voleva evitare il nome di retrogrado eh' è pur toccato in pena de propri errori a migliori ingegni ed alle opinioni più riposate, quando son venuti meno nella eoscienza o nel coraggio di seguitare la setta ne'suoi passi estremi-

Con la simpatia che questo primo prestigio aequistava, la setta eon la sua propaganda assume-

23-12

va il noma de popoli, le cui ragioni diceva compresse. ed i diritti manomessi, per ottenere dagli stessi governi riforme a novelle istituzioni, sotto sembiante che dorsessero garenire le ragioni ed i diritti de popoli centra gli abusi del potere. Ma popoli, che ancora non venivano in codesse sensinamonamento, il quali succesa togliere qui a nostrare come nel loro sviluppo avessero potuto ordinare i diversi fatti sociali, doverano servire di altrettanti mezzi onde menare ad esceuzione i disegni della setta : la stampa libera, come mezzo d'invadere e dominare le opinioni; le guardie nazionali, per armare la fazione che la setta avena formata; le camere, per immettere la setta nen formata; le camere, per immettere la setta nen formata; le

E quando ha credato poter dominare a suo talento le opinioni la forza il potere, la setta con la sua propagnida non la più dibitato di levare la visiera che le nascondeva il volto, e proclamare col grido di guerra altrettanti prestigi, co queli credeva poter compiere i suoi disegni: la sovranità del popolo, la composizione delle nazionalità, le

costituenti.

Ma la setta, nel proclamare la rivoluzione del 1848, non ha per avventura giustamente pesati i prin-ipi di ragione e di forza che toglieva a combittere; ed ora non deve stuggire alla doppia prova che ha provocata.

Il perchè noi imprenderemo due rassegne con l'intendimento di vagliare coi principi della ragione de' popoli guelli che sono stati sostenuti dalle armi del Re:

1.º De prestigi node la setta con la sua propaganda invadeva la ragione dei governi e dei popole, gli attentati della quale sono vittoriosamento

combattuti dalle Armi napolitane:

2.º De principi co quali sono fra noi costituiti e vanno perfezionati i diversi ordini di fatti sociali; di que principi che le Armi medesime han difeso,

e che vogliono essere consolidati.

Imperocchè i popoli, dopo le prove che han fatto nel periodo in eui sono stati trasportati a forza di esaltazioni e di eccessi su le erronee vie di una mentita rigenerazione, debbono oramai per convinzione tornare più securi ai principi propri de' diversi loro interessi.

Nella prima rassegna adunque i nostri assunti

saranno.

1.º ll progresso, che è pure nella ragione dei popoli e della umanità, ha due caratteri propri, i quali mancano ugualmente in quello assunto dalla setta 1.º Di congiungere il passato con l'avvenire. È falso come malaugurato quel progresso che cominciasse dal fatto di voler distruggere, con la idea o la speranza di poter ricostituire 2.º Di essere la sua azione spontanea come quella dell' astro maggiore che, in proporzione delle rispettive proprietà, avviva tutti gli esseri della natura. Le idee, per essere accol'e come principî dei fatti sociali , non basta che sieno concepute nella mente di pochi, ma vogliono passare pel giudizio del comune buon senso, e per quello della loro opportunità, che è sempre relativa alle condizioni de diversi popoli. Gli nomini sono agenti attivi del proprio progresso, non istrumenti passivi di disegni o di deliri di una setta.

Ed è una follia della mente umana la idea di divenir giovine ( nome che la setta assumeva per trasfonderlo a' popoli); perocchè la età degli uomini, come la civiltà de popoli, stanno sempre nel tempo che decorre e non retrocede.

2.º Le concessioni, che si ottenevano per opera della setta e della sua propaganda, non erano il voto de popoli , nel cui nome erano richieste , nè i mezzi di far migliori le loro condizioni, le quali pur non ne hanno sinora avvantaggiato; ma sono state altrettanti mezzi meditati, comeche meno sufficienti, per intraprendere a compiere i disegni del-

3.º La sovranità dei popoli , proclamata per muoverli a combattere i loro governi , è un errore di principio e di fatto: ben altra che la sovranità è la ragione dei popoli e del loro progresso; e questa ragione noi ci faremo ad esporre con

la maggiore severità di principi.

4.º La composizione delle nazionalità, proclamata col disegno di muovere i popoli anche alla guerra fra sè stessi , è un principio il quale attacca direttamente i loro interessi costituiti. Sarà severamente esaminato se esso possa e come esser posto in atto, e se altro principio più proprio a comporre le relazioni de popoli sia già additato ed anche tracciato dal loro vero progresso.

5.º Le costituenti, proclamate nel fine di sconvolgere i principi sociali costituiti, sono la prova più evidente della incertezza e della fallacia de principi onde la setta intendeva ordinare i fatti sociali. E qui chiederemo ancora a chi l'assumeva, dove sia ordinata e come professata quella dialettica sociale, che, nel vacuo di dottrine inesistenti o mentite, ci era annunziata; a menochè non fosse contenuta nel catechismo del Mazzini, dove noi non cercheremo mai una dottrina, nella sicurezza di trovarvi sempre una menzogna.

La seconda rassegna poi imprenderemo con la costante norma di dinotare: 1.º I principi co quali nella presenta civiltà è presso di noi ordinata ciasuna serie di fatti sociali; 2.º Le alterazioni che in tali principi la mentita rigenerazione ha cercato introdurre, ed a cui intendera spingere i popoli; 3.º I perfezionamenti che, a seconda dello stato presente de' lumi e dell'incivilimento in Europa, e secondo le speciali nostre condizioni, vi si potranno apportare.



Cominciando dal progresso, che la sella impronlava per far prevalere che fosse compresso dall' azione de governi, è innanzi tutto necessario fermare una idea precisa della civiltà, ch'è la ragione de popoli, e degli eventi a cui può andare incontro.

La civiltà non è che il sistema de' principi coi quali, secondo le condizioni de'tempi e lo sviluppo dello spirito umano, sono presso i diversi popoli ordinati i fatti e le relazioni sociali. Il tempo, discorrendo su lo spazio quasi rapido torrente gonfio de suoi avvenimenti, depone nel fondo dell'o-blio quanto finisce senza lasciar memoria, e trasmette tutto ciò che l'uomo ritrae dal passato e congiunge con l'idea dell'avvenire: ecco in che sta precisamente il progresso ossia lo sviluppo progressivo dello spirito umano, per quanto è conceduto all' uomo conoscere della vasta opera e de disegni della Creazione. Nella corrente del tempo, e vorremo qui improntare la bella idea del Filosofo di Verulamio, lo sviluppo delle facoltà umane acquista, come l'acqua nei suoi corsi, la tinta e l gusto dello spazio che attraversa; e ne limiti che il tempo e lo spazio impongono a questo sviluppo si dee riconoscere la grandezza di Dio, che solo abbraccia in un concetto e in uno sguardo l'Universo ed i secoli.

Nel tempo che decorre, i fatti e le relazioni sociali, oltre allo sviluppo dell' intelligenza de' sentimenti delle industrie dell'uomo onde progrediscono , vanno soggetti anche a quello delle passioni; delle quali noi amiamo qui accennare a due soltanto, come quelle che più direttamente possono su'movimenti inconsiderati de popoli, e quasi si danno la mano per trarre gli uomini dalle tenebre dell'ignoranza su le vie dell'errore, senza toccare i punti luminosi della verità: le smodate ambizioni di quegli uomini che, non contenti delle oneste carriere della vita civile, cereano invadere le altrui condizioni ; il fanatismo di altri che , vani di dottrine incomposte, vogliono a qualunque costo farne subire una prova alle condizioni sociali.

Sotto le quali influenze la civiltà, che ne principi è la ragione comune della umanità, e ne fatti è speciale di eiascun popolo secondo le sue proprie condizioni, va soggetta a tre eventi, eioè : di essere perfezionata ; di rimanere stazionaria ; di venir menomata o anche in parte disfrutta. La storia aecorre con l'autorità del fatto a vagliare code-

sto nostro assunto.

La setta, che voleva far giovine non che l'Italia l'Europa, e che in effetti non e stata che una mano di uomini d'incomposta dottrina e d'immoderata ambizione, ha falsato il processo logico del progresso a cui accennava. Invece di togliere dalla storia lo sviluppo e le composizioni, che le eondizioni sociali hanno avuto sotto le istituzioni de' governi che nelle varic età si sono costituiti presso i diversi popoli, specialmente i principi che compongono la moderna civiltà di Europa, per annodarli ai perfezionamenti di eui le condizioni medesime nell'età presente sono capaci; la setta ha fatto sorgere fra gli uomini il mal vezzo di sostituire i così detti misteri alla storia de popoli, le caricature alle figure a fatti a pensieri; e, improntando con esagerazioni e con mendaci i falti viziosi che sono o non sono nella generazione presente, ha carcato far cadere nell'obhio preciamente quel·le idee che formano il progresso de popoli e della umanilà, e costiture questo progresso con un manzo dei vidi degli uomini, sollevandoli dal fondo dell'oblio in cui la corrente del tempo li conorea a, appunto per mon trasportarli nella cività

de' popoli.

Le società e per esse i popoli si reggono nell'equilibrio delle forze e de principt onde sono costituiti i diversi elementi che le compongono. La filosofia del secolo in cui viviamo, la quale riconosceva la cagione principale de movimenti di regresso, a cui i popoli andavano soggetti, nell'avere per lo innanzi i fatti ed i principi sociali seguitato vie diverse, senza mai congiungersi e spesso senza nè anche incontrarsi nel loro cammino, ha consecrato il principio luminoso di ragione, che nell'ordine intellettuale i fatti fossero sempre gli elementi delle idee , e nell'ordine materiale le idee fermate fossero i principi regolatori de fatti esistenti; ed ha additato nello studio delle condizioni sociali il metodo di congiunger sempre la scienza con le realità, la teorica con la pratica, il diritto col fatto. Scnza una violazione di questo principio e di questo metodo di ragione, la civiltà dei popoli oramai non dovrebbe subire altro evento che quello di progredire più o meno lentamente, nel senso però di esser sempre perfezionata a seconda dello sviluppo progressivo dell' intelligenza umana, e non mai più quello di essere menomata da prestigi della malizia o da illusioni del fanatismo.

E pure la setta non riconosceva o a disegno si

discostara da codesti dettati della ragione che processiamo; c, senza congrungere i principi co fatti, medilava una menitia rigenerazione de popoli, la quale, quasi che le precedenti e la presente genrazione non avessero porgendio che a danno del l'umanità, doreva cominciare dal distruggere i governi essistenti e successivamente lutti i principi sociali costiluiti, e quelli ancora che sono venuti direttamente da Dio.

I fatti di distruzioni e di violazioni, che si sono consumati e quelli che si minacciavano a danno de' popoli infestati dalla demagogia, provano oramai più di qualunque ragionamento, a confusione di questa fazione ed a disinganno di chi e presiò fede o non le rieusò una condiscendenza, come l'opera, a cui nel mistero della setta si accingera, era insieme, anni che il vero progresso dei popoli, un vandalismo che distruggera gli elementi della loro civilià, ed una invasione de diritti costitutit su gli elementi medessimi.

E come non si muoverà l'animo, se ognuno sara convinto che i mezzi di questa opera, tentata col prestigio della libertà, sieno stati non solo l'in-

sidia ma la violenza?

Per ismentire il pessigio di libertà, col quale la setta ha ecreto aprisi una via a mezzo de popoli, è uopo accennare al carattere di legittimità della azioni e della relazioni degli uomini. il quale ha costituito il grande principio della libertà eivile: l'unione vali ilbertà di cui giu uomini e le genti possoro godere, e eti è il cardine delle umane società e della ragione de popoli; della ragione de popui ehe consiste preesamente nella sicurezza delle condizioni presenti e nel loro successivo perfezionamento. Impreceche, se è un lenomeno quosi iucorimento. Impreceche, se è un lenomeno quosi iucoricepibile come la setta sia sfuggita al rigore delle leggi le quali guarentivano i principi degli ordinamenti costituiti contra gli attentati delle società segrete, un falte posteriore è venuto a correggere il male che in prima non si era eviato, a mettere in trionfo il principo della legitimità. Le associazioni sediziore sono così essenzialmente illegittime, che, non essendo state a bastanar erperse allorrebè erano condannate con sanzioni penali, è stato necessario comprimerle nella atessa legittimità improntata alle forme erronee con le quali la setta ha preteso poter costituire i popoli.

Non è questo il luogo di esporre come nelle condizioni de lempi abbiano acquisato il proprio titolo di legitlimità le unioni di uomini che le diverse relazioni della vita civile ha congiunti; e come gl'interessi locali e gl'interessi speciali per esse formati sieno stati da rispettivi governi condinati in un principio comune con quelli che com-

pongono la ragione de popoli.

Prima però di mostare quali sieno state le idee ele opere in che consisteva il menitto progresso assunto dalla setta, noi vogliamo considerare due fatti, i quali sarà importante riconoscere: l' una comune a' varl Stati di Europa ne quali la setta ha cercato invadere la ragione de' governi e de popoli; l'altro accenna specialmente alle condizioni del Reame delle due Sicilie tra' movimenti a cui la setta spingera i popoli: de' varl Stati tialiani.

1. La sella co suoi maggiori sforzi, mercè di una estesa propaganda guidala da più sediziosi concetti; co massimi favori procuratsi mediante il prestigio di un progresso che; quasi non avesse fatlo travedere le sue insidie, nuno ha osato smentre; con le più grandi influenze che ha acquistato. allorchè è giunta a disporre del potere e della forza, a dominare le opinioni : con tutti questi mezzi , noi diciamo , la setta non è riuscita a formare in mezzo a' popoli che una fazione di uomini, per la più parte illusi o sedotti dalla speranza di dividere le sorti di una rivoluzione.

Le masse de popoli le quali giudicano col comune buon senso, che una vivente celebrità chiama il genio dell'umanità, e la gran parte degli uomini che professano principi onesti e ragionevoli e che hanno uno stato da conservare e migliorare, si è astenuta o ricusata, fra le ambizioni e le passioni ch' erano mosse per ogni via, dal prender parte nelle idee e nelle ope e della rivoluzione. E se questa massima parte de popoli fosse stata unita per contrapporsi co suoi principi e con le sue forze alla fazione formata dalla setta la rivoluzione del 1848 sarebbe stata per avventura vinta senza bisogno di combatterla. Anche gl'illusi e i sedotti a seguitare i disegni e le opere della setta, se quelli che vi erano caduti in buona fede non si sono adattati a divenir poi retrogradi, hanno fatto la triste prova de passi estremi a quali la setta li ha condotti : gli uomini della setta e quelli che han guidato la rivoluzione hanno salvato la vita e qualche cosa portata dal parapiglia, come meglio è loro riuscito, con tradimenti con capitolazioni con fughe; e gl'illusi o sedotti han pagato e pagano con vittime ruine sciagure la pena degli errori a cui furono tratti.

2. Il Reame delle due Sicilie già precedeva il resto d'Italia, non ne disegni della setta (chè pur troppo dobbiamo esecrare il momento in cui penetravano ed il nome di chi li portava anche tra noi ), ma nelle istituzioni che testè vi s'iniziavano, le quali noi da più tempo avevamo. In questo Reame il principio di unione de'lumi e de' mezzi individuali , come mezzo legittimo di un miglioramento sempre progressivo delle nostre condizioni, era già ordinato con savie leggi, in modo ehe preponderava nello sviluppo degl'interessi delle varie contrade, di quanti sono gli elementi sociali, e negli stessi atti del governo; e dall'anno 1831 aveva ricevuto tale incremento, ehe taluna volta

si mostrò anche eccessivo.

Ouale degli altri Stati della penisola in effetti poteva e può contrastare al Renme delle due Sieilie, che fosse antesignano e quasi modello della benintesa civiltà a eui l'Italia poteva legittimamente aggiungere, senza attraversare il periodo di seiagure e di danni che ora lumenta? Ne vogliam dire come avesse potuto alle condizioni di questo Reame, più che a quelle di altro Stato della penisola, congiungersi alcuna idea ambi-ziosa; perocehè Re Ferdinando II, savio non meno ehe religioso, era eosì lontano dal farsi sedurre da improprie mal concepute idee di conquista, ehe già dai primi anni in eui ascendeva al Trono de Gigli , anzi che englierne le oceasioni , le ricusava. Diciamo soltanto che potevano forse essere arrestati i primi passi inconsiderati di altro Principe italiano ehe, forse per soverchia fede posta in Gioberti, più si lasciò trascinare da'deliri della demagogia, o seppe meno infrenarne gli eccessi.

Ma la setta già insidiava (e nelle insidie fu sempre feliee ) il nostro, come gli altri governi eni attentava, non solo nello spirito de' popoli ma negli stessi loro elementi e sino nelle proprie coscienze. Le calamità che debbono sopraggiungere sono

sempre accompagnate da eventi che sovrastano ad

ogni mezzo di evitarle l

La setta, con la fazione formata dalla sua propaganda, dava ad intendere ehe rappresentasse a mezzo de popoli due loro principi, la forza e la intelligenza; il quale prestigio ha esercitato una così funesta influenza, che quasi benediresti la rivoluzione del 1848 la quale è venuta a smentirlo !

Dopo le prove ehe han fatto le forze e le intelligenze, non solo quelle eh' erano nella setta e nella sua fazione, ma anche le altre ehe la rivoluzione ha unito in circoli o comitati e su le pubbliche piazze, sarebbe ozioso seguitare codeste simulazioni di orgoglio oramai smentite. Vogliamo invece aecennare a considerazioni, le quali per avventura

si appoggiano a fatti più veri. Di quali uomini si compongono le società segrete che, con varie denominazioni oramai non più ignote, hanno congiurato a danno de' governi c'de' popoli. Ecco il ragguaglio che ne dà un Nodier, riportato ne documenti della insurrezione delle Calabrie : » La folla di tutt'i nemici dell'ordine pub-» co, qualunque esso sia, ne forma parte; -- uno » sciame di aiubiziosi senza talento, le eui preten-» sioni si accrescono e s'irritano in ragione della » loro nullità , si accerebia intorno a quelfi : uomiui perduti per debiti per eostumi per ri-» putazione, ributti delle case di gioco o di debo-» scia , vi si vedevano sempre ; - e qualche miserabile pur vi si vedeva, che aspettava l'occasione di vendere al primo potere che fosse venuto la lista de complici e delle vittime eol prezzo di » un oro infame e di una ignominiosa impunità...» Il quale ragguaglio noi, senza dire degli uomini

perduti e de' miserabili-tristi che trovi sempre là dove vi ha una merce indecorosa o infame, amiamo annodare alla idea testè fermata della setta, cioè, di una mano di uomini di smodate ambizioni e d' incomposte dottrine, i quali han fermato un prestigio, a cui per accreditarlo danno il nome di opposizione, e che, a forza d'insidiare più che contrastare qualunque azione e qualunque principio di governo, finirebbero, se non fossero vinti dalla resistenza, con distruggere ogni elemento sociale eostituito. I settari, che Nodier dinota come la folla dei nemici dell'ordine qualunque esso sia, sono in gran parte gli avanzi irridueibili delle successive rivoluzioni, i quali, senza ceder mai a mezzi di repressione d'indulgenza di benefici, tornan sempre da capo, come guidati da un genio o da un voto a cui non potessero resistere, a novelle congiure e novelle rivoluzioni; e tra essi vi ha pure di coloro che ne han formato un capo d'industria. E quasi a perpetuare eodeste sette vi si uniscono, come per assimilazione sotto lo stesso prestigio di una opposizione sistematica, altri uomini, elie per la massima parte sono quali vengono descritti da Nodier, ambiziosi senza talento le cui prelensioni si accrescono e s' irritano in ragione della loro nullità, e che, non troyando a soddisfare le loro ambizioni nelle oneste earriere della vita civile . cercano di farlo ne dislocamenti delle rivoluzioni.

Quale interesse gli uomini che han mossa e guidata la rivoluzione avevano nelle condizioni sociali di cui s' impossessavano col prestigio di volerle immegliare? La prova più evidente sta nella parte che lanno avulo nelle sciagure e nelle ruine che lanno cagionato. Ne sia esempio la Città elerna, in eni une forma di repubblica era inaugurata da avvonuirci n'e concerti di un assassito : a Romani, che han veduto cadere le loro vittime, spogliare le loro proprietà, minacciare di distruzione le loro glorie, le glorie del mondo che eglino conservano; i pretesi rigocareatori di Roma e d'Italia, estranci alle famighe alle fortune ed in parte allo stesso popolo che ha sofferto tanti danui e corso tanti pericoli, han lasciato come pegno di progresso la cartamoneta e la moneta erosa.

A quali condizioni la setta ne' suoi disegni e concerti voleva condurre i popoli? Esse leggonsi nel proclama della rivoluzione e della repubblica, cui davasi il nome di democratico-sociale, che pubblicavasi nel Palatinato, e nel quale il partito della stessa rivoluzione in Francia riconosceva la espressione più leale de suoi principi. Questa rivoluzione, che Dio sa dove e come sarebbe seguitata se non fosse stala repressa, doveva ruiner de fond en comble tous les élèmens de la société actuelle pour réaliser les exigéances de nos principes ; doveva distruggere i suoi nemici, ch' erano tutti quelli che avessero qualche cosa o professassero alcun principio al mondo, ed anche i pretesi democratici qui veulent d'abord l'unité la puissance la grandeur de la patrie, et pour qui la liberté ne vient qu'apres; doveva far che si perdesse ogni principio sociale, car pour nous tout moyen est bon , s'il conduit au but; e giungeva a dire : la religion ne sera pas seulement bannie de l'education, mais il faut encore qu'elle deparaisse de l'ame humaine. Notre parti ne veut pas seulement la liberte de coscience, mais il demande qu'on soit obligé de n'avoir nulle croyance.

Les democrales ne réculent devant aucun moyen pour réaliser leurs vues.

Ecco in che consisteva e come era rappresentato il progresso, nel cui nome s'iniziava la rivoluzione proclamata nel 1848.

## 11.

Col prestigio adunque di un menitio progresso, il qualen one rac heu na fabo cammino, il cammino dell'errore, a cui la setta tentara condurre i popoli col disegno di renderh strumenti passiri di sue mal concepute idee, e di distruzione detta loro civiltà; la setta con la fazione per essa fornata impontara il nome di popoli ele lamentassero ragioni violate e diritti manomesti, per ottenere dagli siessi governi, cui minavano, riforme e novelle sistiuzioni, le quali dovessero guarentire le loro ragioni e i loro diritti contra gli abusi del potere.

Ma le riforme e le nuove istituzioni che si chiedevano a nome de popoli erano mezzi e non fine

de' disegni della setta.

Invero che cosa erano quelle idee di radicalismo el ascatialmo che, innanti del principio delle riforme, si era cercato spargere in mezzo ai ipopoli, 
se non i disegni della setta, che nel loro sviluppo dorevano formare la democrazia aociate, e, da sangue onde voleva ingersi, la repubblica rossat? 
Gli stessi popoli che lasciarono libero il campo alle 
invasioni della demagogia, sono satti pi presi di 
orrore, quando questi disegni si sono svelati; e ne 
arrebbero pure sperimentale tutle le tristi conseguera-

ze, se i governi, convinti dopo non poche prove delle insidie della setta, non fossero venuti con la

forza delle armi a combatterli.

Già nel medesimo tempo la setta in Francia attentava alle industrie di alla proprietà col muovere gli operai a pretendere il lavoro e la mercede assicurati, e che fossero anche determinate le ore della fatica; — nella Germania, col prestigio di compore una nazionalità, per due vie opposte si lempara distruggere insieme i piecoli Stati in cui è divisa e l'Impero d'Austria che li unisce; — nell'Italia era messo inanazi da Gioberti il prestigio di un primato morale e civile raffigurato in prima nel Romano Ponetice, e poi guidato a muovere l'ambizione di altro Principe italiano, a cui la demagogia faceva seminante di unirsi, per faro in qualunque evento vittima, come è stato, di un'intrapresa inconsiderata.

Se per le insidie che vi si celavano non fosse un fatto importante, sarebbe ridevole innanzi alla ragion comune, che il principio di conservazione delle istituzioni proprie de vari Stati della penisola italiana fosse tacciato di gretto spirito di municipalismo, e fosse elevato a principio di nazionalità quello di ridurre gli Stati medesimi ad altrettante province di una dominazione unica. La stessa setta con la sua fazione già insidiava nel Lombardo-Veneto la dominazione austriaca, ed anche nella civilissima Tosenna quella indipendente del Gran Duca, a cui simulava le sue simpatie ; le maggiori simpatie atteggiava in Roma a Pio IX, illudendosi di poter guidare i sensi generosi, onde il buon Sacerdote nello ascendere al Trono della Chiesa riempiva il mondo del suo nome, e renderli istrumenti passivi di distruzione del Pontificato e dello stesso principio di Dio che rappresenta su la terra; fra noi, mentre muovera nella Sicilia una ribellione armata che spargera lo sparento, e Dio sa a quale altra soggezione o scharitti l'arrebbe condotta, so Re Perdinando II. non l'avesse gloriosamente sottomessa, nelle province continentali vari tentativi di ribellioni in diversi siti facevano travedere i concerti della setta e gli avrenimenti che preparava.

La setta adunque, che per mezzo della sua pronoganda già congiurana a danno de governi e dei popoli, nel mostraris su le vie di riforme, improntava insieme un' apparenza ed una miadia. L'apparenza, che i popoli, il cui nome assumeva, reclamassero guarentige del loro tragioni: l'insidia, che venissero nello sue mani, senza esporsi a cimenti cui non avera nè il coraggio nè la forza di affrontare, i mezzi co' quali si avvisava potere alla svestata menare ad effetto i suot disegni.

Ma, nel seguitare la setta nel periodo in cui ha simulato il principio delle riforme senza elevare ancora il grido della ribellione, noi dobbiamo per un momento accennare alla Costituzione francese; imperocchè essa presenta un fenomeno, il quale sarà importante meditare nelle sue cagioni.

Com'è avvenuto che lo Statuto, ossia la Legge fondamentale, che dall'anno 89 del passato secolo ha ordinato il Governo della Francia, diquesta Nacione vasta per estension di suolo, ricca per condizioni naturali ed economiche, illuminata per sviluppo di ogni dottrina e di ogni coltura, gloriosa per la forza e l'valore delle sue armi, o che ha preteso essere quasi il principio ed il modello della moderna civilla di Europa; com'è avvenuto, noi cerchiamo (perchè questo avvenimento ha in effetti influtto grandemente su quelli della più parte di

Europa) ehe lo Statuto a cui accenniamo, il quale a lato di tanti elementi di prosperità e di glorie avrebbe dovuto esser opera da lottare eo secoli, nel periodo di oltre cinquant'anni ha avuto, non senza gravi perturbazioni, tanti cangiamenti, e acono no è stabilimente assicurato il principio dell' ordino?

Il quale fenomeno dinota certamente che un vizio intrinseco, riprodotto sempre in ogni cangiamento, sia contenuto nelle successive costituzioni che la Francia ha avuto nell'indicato periodo, e che si è trasfuso in quelle degli altri Stati d'Europa che han cercato imitarle.

In questa importante ricerea, due fatti si presentano degni delle più gravi meditazioni:

1. La Francia, in eui la rivoluzione in sul finire del secolo passato s'impossessava delle ruine di istituzioni già cadute per gli ordinamenti che le sovranità costituite davano a diversi elementi sociali. ha eereato tentare la prima prova in Europa di avere una Costituzione , la quale anzichè essere l' espressione delle condizioni de eostumi e de bisogni della nazione, derivasse da idee immaginose ed incerte. In mezzo alle dottrine eertamente luminose, eh'erano sviluppate fra' rappresentanti della Francia nel mettere le prime basi di questa Costituzione, è agevole osservare come codeste dottrine pur si mostravano incerte, perche non ancora guidate dal prineipio più determinato di ragione, di riconoscer sempre il diritto nel fatto, gl'interessi comuni ne' diversi elementi sociali. Si volevano dichiarare i diritti naturali ed imprescrittibili dell' uomo per premettere questa dichiarazione allo statuto, quasi che le leggi di natura avessero avuto bisogno di essere sanzionate da uno statuto costituzionale, ed era così incerta la stessa idea di diritto, che in prima

si consecrava essere ciò ch' è dovuto all'uomo, e poi la triste eloquenza del Mirabeau sosteneva non doversi adoperare questa voce, perchè non si poteva diffinire, ma invece la espressione dans l'intères de tous. Le verità però che derivano dalla natura stessa delle cose, qualunque sieno gli eventi a' quali vanno soggette, ritornan sempre al punto dal quale erano forviate: la Francia ha attraversato un periodo di continuati cangiamenti di statuti, e di forme di governo; e dopo tante prove vitorna a prevalere la teorica propria, che, non dalla tribuna o dal gabinetto ministeriale ma nelle dottrine di un codice costituzionale, ha consecrato la mente riposata di M. Odilon Barrot, cioè, che la costituzione più solida di uno Stato sia sempre quella ch'è la espressione più vera de bisogni e de costumi della nazione che deve reggere.

2; La Francia ha súbilo essa stessa, e quello che più ha fatto subire ad altri Stati di Europa, la triste prova delle disordinate libertà e de principi incerti che consecrava nelle sue cosituzioni, o che da esse facevansi derivare: vogliamo accennare specialmente all'incomposta idea proclamata di un'uguaglianza politica, alle forme erronee o incerte te armi nazionali, alla libertà della stampa, aque te armi nazionali, alla libertà della stampa, aque che quest' ultima libertà, ch' cer il principio di distruggere fra gli nomini anche la religione, i popoli non avesero nè accolta na pobladici pa

La setta in effetti nelle riforme, che col titolo di franchige a nome de popoli teste si faceva a chiedere a governi, non ebbe l'animo di attingere le sue idee alle condizioni de popoli il cui nome improntava, nè la sua mente si clevò ad altra idea che a quella di copiare la Costituzione francese, la quale le parve prestarsi alle sue insidie. Essa riguardò nella stampa libera il mezzo di legittimare l'uso ehe aveva fatto della stampa clandestina, e di poter dominare le opinioni ; nella libertà delle associazioni il mezzo di legitti:mare aneora le sedizioni delle società segrete che aveva tenute, di adunare liberamente ne comitati ne clubi ed anche su le strade pubbliche la sua fazione, e di farne impor-re a' goverui ed a' popoli con le così dette dimostrazioni, che pure si è preteso essere una espressione legittima del diritto di petizione, e che, sempre tumultuose e d'ordinario insensate, sono state pure minacciose e violenti; la istituzione delle guardie nazionali, come il mezzo di comporre una forza armata che la sostenesse nelle sue intraprese, e di chiamare a sè i giovani dalle scuole e gli adulti da propri negozi, onde gli uni e gli altri erano attaccati a principi sociali costituiti ed a loro ordinamenti; le rappresentanze nazionali come mezzi d'immettersi nel potere, per poi ele-varsi a costituenti. Ecco le condizioni che ne suoi disegni la setta intendeva imporre a governi ed ai popoli, per ferire poi nel cuore gli uni e gli altri. Nella ragione de popoli però, che la setta così falsava, senza dire della libertà de eulti (perchè i

falsava, senza dire della libertà de culti (percibè i governi ed i popoli cristiani, e la stessa Francia ne ha dato or ora un esempio liminoso, difenderanno sempre la inviolabilità della Religione che professano, pura come la virti, semplice come la veriti, forte come la fede, e la Chiesa nella quale adorano il Dio vivente col fervore della speranza, e con speranza della grazia), il stampa ruol esser libera, per quanto è il mezzo di diffondere ile dolta ra per quanto è il mezzo di diffondere ile dolta ne che spargono nel mondo il lume della versià,

ed applicano le verità riconosciute agli usi svariati della vita, e vuol essere essenzialmente sottoposta al rigor delle leggi quando si cangi in istrumento di errore e di menzogna, o si volga a corrompere i costumi, a sovvertire i principi sociali; la forza delle armi è ordinata in modo da dover sempre difendere gli Stati, tutelare l'ordine e la esecuzione delle leggi, ed il volgimento di queste armi contra i principi che debbono sostenere va essenzialmente soggetta alla severità delle proprie discipline; le adunanze debbono esser sempre legittime per principio e per fatto, e vanno represse quando o si unissero illegittimamente, o si discostassero da'loro

legittimi ordinamenti.

Se i popoli, guidati da puro animo e dal comune buon senso, avessero potuto esprimere i loro voti a' propri governi, come a lor nome li ha mentiti la setta e la sua propaganda, questi voti sarebbero stati certamente attinti al proprio fonte, alle loro condizioni. Nella moderna civiltà di Europa i voti de' popoli, a cui favore i governi hanno consacrati i principi della libertà civile della sicurezza della proprictà e dell'uguaglianza di diritto, non possono essere che quelli di avere savie leggi, le quali applichino questi principi alle varie condizioni sociali; - e que popoli i quali hanno pure un sistema di leggi, che sia l'esplicamento de' principi medesimi, non possono sentire altro bisogno che quello di assicurarne la esecuzione, cioè la ginstizia che da esse emana, di fare che i mezzi della loro morale e materiale prosperità e della pubblica ricchezza avessero il maggiore incremento nell' interesse tanto degl' individui e delle famiglie quanto delle popolazioni.

Il mezzo consecrato di esprimere questi voti è quello

delle petizioni. E pure nelle dichiarazioni che si sono fatle del dritto di petizione si banacato di determinarlo ne propri caratteri, e di distinguerlo per le petizioni che accennino ad obietti di comune interesso e quelle che riguardino oggetti d'interesse privato, per quelle che dimandino giustizia e per le altre che implorino grazio.

I governi per quanto hanno un sistema di leggi e di principi certi, adattato alle diverse esigenze di pubblico e di privato interesse, possono costituire il principio della legalità, che vuol considerarsi come la perfettissima guarentigia che i governi possano

concedere a' popoli.

Noi esporremo più innanzi le leggi ed i principi, ond è ordinata nella Monarchia delle due Siellie l'azione del governo; si che ogni pelizione di pubblice e di privato interesse possa essere più che altrove determinata con un principio di legalità.

Qui dobbiamo seguitare la setta che, quando ha credato poter dominare le opinioni la forza il potere, ch' erano i nezzi di cui voleva disporre, non a più dobiato di dare opera alla svelata alla rivoluzione che aveva meditata, con proclamare la sovrantia del popolo, la composizione delle nazionalità, le costituenti; i quali prestigi non sarà per avventura meno agevole smealire.

La sovranità del popolo è una idea , la quale non solamente non lien luogo tra le dottrine riconosciute , accolte , professate ; ma è una manifesta insidiosa contraddizione degli uomini stessi che la

han proclamata.

Sono già di pubblica ragione fra le cose scritte intorno a questa pretesa sovranità le contraddizioni in cui si è lasciato cogliere il famoso P. Ventura. Ma noi amiamo conoscere la contraddizione, o per meglio dire la simulazione, in un fatto avvenuto sotto i nostri ocehi , il quale è proprio della setta e della fazione per essa formata, e darà luogo per avventura ad una osservazione per quanto vera altrettanto decisiva. Non era forse la stessa setta che in un concetto, mentre fingeva di aeclamare le Sovranità costituite , dalle quali otteneva a no-me de popoli come concessioni le narrate franebige, proclamava la sovranità del popolo come il grido della ribellione? E pure si è preteso attribui-re un carattere di libertà legittima a codeste simulazioni a cui davasi il nome di opinioni, le quali, se sfuggivano al rigore delle leggi, avrebbero do-vuto certamente essere spregiate dalla pubblica opinione l

La Sovranità è il governo de popoli rivestito del potere di porre in atto i principi o' quali è costituito; in altri termini è il governo personificato. È è un errore di principio il concepire la idea di popoli disgunata da quella del governo che lo cestituisce nalla propria forma politica, imperocchi governi sono la conseguenza necessaria inevitabile di ogni civile convircura, dopo che le facoltà personali sono elevate a diritti, e si sono formati in

mezzo a' popoli i diversi elementi sociali nelle loro proprie condizioni e ne' rapporti delle nazioni in cui sono spartite la terra e la gran famiglia del genere

umano.

Nelle diverse forme politiche in cui i governi si sono personificati prosso i diversi popoli, e che dalla loro storia sono passate nel dominio della scienza, non è mai conosciuta la sevranità del popolo, no potera essere, perchè nello stesso suo concetto logico essa distruggereibe la relazione che determina de due idee di governo e di popolo, confonderebbe

la conseguenza col principio.

Noi non diremo qui fuori luogo come le diverse forme di governo ossia di Sovranità costituite abbiano ordinate le condizioni sociali. Vogliamo invece richiamarci a due considerazioni ne' fatti della storia c ne' principi della scienza. 1. Come negli slessi governi costituiti in forma democratica, i quali per altro non si possono nè conservare nè introdurre negli Stati a misura che si rendono più estesi ed avanzano in civiltà, (senza dire delle società primitive e di quelle ancora selvagge o incivili, le quali , più sovente che l'autorità popolare, ricononoscono quella di una specie di monarca su' padri delle famiglie che compongono le tribà, o di un duce allorche diventano guerrieri) i pubblici poteri non sono mai personificati nella massa del popolo, ma in un numero più o meno esteso d'individui che prevalgono su le masse. 2. Come nelle composizioni della moderna civiltà di Europa, che riunisce gli sforzi i sacrifizi la sapienza di lunghi secoli, ed a cui malamente si sostituiscono l'orgoglio di una generazione e molto più le vanità i deliri i disegni di una setta, sia prevaluta quella che i francesi esprimono col nome di royauté e che noi dinotiamo con quello di Monarchia; e come le Monarchie costituite con principi e con leggi certe abbiano meglio di ogni altra forma di governo risoluto il problema di ordinare in un principio comune i diversi elementi sociali, lo ripetiamo, nelle condizioni di ciascua popolo e ne' rapporti delle nazioni in cui sono spartiti la terra ed il geuere umano.

E, facendo appello alla storia ed alla scienza per conoscere delle varie forme di governo, vogliamo qui riportare le stesse parole con le quali il Walckenaer, nella sua descrizione della Terra, considerata nei vari rapporti astronomici fisici istorici politici e civili , accenna alla sovranità del popolo. Il geografo-filosofo, che non faceva certamente servire le sue dottrine nè a fazioni nè a partiti , la riconosce come uno di quelli abusi di astrazioni false ne loro principi e nelle loro conseguenze, che sovente hanno scosso la tranquillua degli Stati, e poi seguita: e Ma che dire de sofisti dei aiorni nostri che hanno voluto considerare un po-» polo come un insieme d'individui eguali per la potenza della loro volontà, sebbene incguali per » la forza pel genio pe' lumi per l'età e per la pro-» prietà; in guisa che il miserabile proletario, la » cui sfera di attività non si estende oltre del cam-» po che coltiva, avesse tanta parte alla formazione a delle leggi ed a' destini presenti e futuri de' popoli quanto l'uomo istruito ed illuminato, quan-» to il gran capitano, quanto colui che, per la sua influenza o immense ricchezze, poteva procurare alla sua patria l'appoggio di una potenza straniera, garentirla dagli orrori della fame? Per atal modo il vile diviene eguale al coraggioso che il proteggeva, l'infingardo all'industrioso che il ondriva, il giovinello al vecchio che il guidata, la dipendenta e la subordinazione stabilite dall'ascendente della proprietà dell'industria del genio del coraggio, i servigi renduti dagli antenati, la saviezza delle leggi già provate, i pregiudizi utili couseerati dal tempo, i viacoli da cui le
generazioni che si succedono sono unite, e che legano il passato al presente, il presente all'avvenire, tutto è rotto, annientato; si fomentano
lutti vizi, si scatenano tutte le passioni, si veggono nascere tutti i deltti s.

Noi dobbiamo però aggiungere un'altra osservazione nell'interesse de'popoli, i quali in verità si sono trovati meno forti innanzi alle invasioni della demagogia. Nella ragione de' tempi, specialmente dopo che in Europa fu stabilito il sistema de' feudi (lasciando alla storia di dinotare dove le Signorie hanno invaso e dove hanno formato le popolazioni), le Sovranità e le proprietà hanno un titolo in gran parte comune ; la conquista , le sue occupazioni e le sue concessioni. Il quale titolo, legittitimo nelle primitive costituzioni, ha avuto nelle sue successioni, determinate pure da titoli legittimi, il proprio sviluppo, che ha formato la civiltà de popoli. Il prestigio della sovranità del popolo contiene intrinsecamente il principio del comunismo: la setta lo improntava per attentare ugualmente alla sovranità ed alle proprietà, ed insieme allo syiluppo onde questi due principi nelle condizioni de tempi han formato la civiltà dei popoli.

In effetti la setta con la sua fazione, nell'ebbrezza di un trionfo illusorio e ne' suoi tentativi inconsiderati, proclamava, o per meglio dire scriveva in proclami, la rivoluzione non solo politica ma sociale : voleva dare ad intendere che la sovranità fosse una usurpazione, la proprietà un furto. E quali principi quali fatti si cercava sostituire agli ordinamenti costituiti? Dio non ha permesso che i popoli

ne avessero subito tutta la prova l

E qui, al cospetto de popoli le cui ragioni ci faremo a chiarire, noi amamo stringere i nostri avversari, gli uomini che teste gridavano una mentita voce di rigenerazione col prestigio della sovranità del popolo, in un argomento di verità ch'eglino

non dovranno evitare.

In che consiste la sovranità, o ss'a il putere di governo, ch'eglino attribuiscono al popolo ? In voto di elezione nella scella di uno de' Deputati, da rappresentario in un Parlamento: ecco a che si riduce, secondo le teoriche che si è cercato far prevalere, tutto il potere del popolo sovrano il Ma che si è preteso cossituire, un governo popolare o un governo rappresentativo? Il governo popolare surcibo la conseguenza logica del principio della sovraneria, come il chesono gli scelastisi, fotuma in toto et in qualified parte: la conseguenza sarebbe erronea come il principio. I governi rappresentativi sono una conseguenza illegituima e quasi un aborto del principio della sovrania del popolo.

Ma è egli vero che questa forma di gorerno, coi principi e con gli elementi nod'è stata costituita e ricostituita nella Francia, fosse il mezzo più benin-teso di sviluppo delle conditioni sociali, valesse ad evitare gli eccessi di ogni altra forma di governo riconosciula, a guarenitre i popoli contra i soprusi del potere? Veramente i governi rappresentativi così empositi non hanno ancora, come dicono i francesi, joué un ròle important: ma di ciò ragioneremo di proposito. Un fatto, ele per essi cade

sotto la osservazione comune, noi amiamo qui aecennare, perchè si congiunge con la pretesa sovranità del popolo : i suffragi di elezione come i voti delle rappresentanze sono stati sinora dominati sempre dal potere preponderante, o da quello delle fazioni che lo hanno invaso, o dall'altro delle Sovranità eostituite ehe lo hanno sostenuto.

Le forme rappresentative che sorgevano da un concetto vero ed opportuno, cioè che le popolazioni ed ogni elemento sociale potessero, come gl'individui, per mezzo delle petizioni ordinate con debite forme esporre a' propri governi i loro bisogni e i loro voti forse sono state malamente applicate a costituire forme politiche di governi. Le condizioni e gl' interessi sociali, nei diversi elementi che compongono le une e gli altri possono essere, e sono per le istituzioni degli Stati più inciviliti di Europa, legittimamente rappresentati, salva sempre la inviolabilità de diritti individuali, da coloro il cui stato si congiunga alle condizioni ed agl' interessi accennati ; ma i principi dell'azione de' governi , anzi ehe essere rappresentati, vogliono essere costituiti nella forza ehe valga a sostenerli , e professati nelle dottrine dalle quali derivano. È qui, come a suggello di questo assunto, piace riportare le parole di verità ehe sono consecrate dal citato autore: « I propressi della civiltà, la perfettibilità della specie ) umana dipendono meno da una estensione magsiore o minore della potenza regolatrice, dalle oforme costitutive di uno Stato, o dalle sue isti- tuzioni politiche, che dallo spirito che le anima, dal earattere generale de popoli, da costumi, dalle abitudini da pregiudizi loro. Le società prosperano, le scienze e le arti fioriscono solto tulle le specie di governi, allorche coloro che

» esercitano l'autorità sono giusti illuminati be-» nefici ».

E se i popoli della civile Europa possono nelle presenti loro condizioni spingere il pensiero al perfezionamento delle condizioni medesime e delle istituzioni per le quali sono ordinate, perfezionamento a cui i governi sono stati e sono sempre disposti per quanto hanno i caratteri della realità e della opportunità, i popoli ed i governi, i quali come dicevamo non si distinguono che come il principio dalla conseguenza, rannodati ne legami che li uniscono nello stesso pensiero, non hanno che ma sola via certa da seguitare, quella appunto dalla quale le sedizioni della setta li forviavano: di far derivare questo perfezionamento non da idee mal concepute e da dottrine incomposte, ma da un giudizio esatto in cui il principio sia sempre congiunto col fatto. I diritti individuali, che accompagnano le persone e le famiglie nelle diverse condizioni della vita civile, e che sono determinati in principio dalle leggi , vogliono essere in fatto guarentiti nel loro esercizio, in modo che non potessero essere violati specialmente da soprusi degli agenti del potere costituito; perocchè la ginstizia, ch'è il primo bisogno de popoli e la prima missione de governi, dev'essere una verità di principio e di fatto. Gli ordinamenti de' diversi elementi sociali, che nel principio sono determinati in modo da essere l'espressione concreta della civiltà de' popoli , vogliono essere tali in fatto ne vari mezzi e nelle diverse condizioni che compongono questa civiltà.

Ma dopo gli errori e le esagerazioni onde i popoli erano testè mossi a pretendere di essere costistituiti o di costituirsi, quasi avessero doruto sconoscere nientenneno che il fatto di trovarsi costituiti ou ordinamenti a cui si congiungono l' opera dei secoli e glorie degli uomini, sorge la necessità di un'altra disamina nelle loro condizioni, quella delle violazioni dei diritti individuali e delle alterazione della consultata della consultata

## IV.

Nè solo il prestigio della sovranità del popolo, con tuttle e consegionze che ne sarebbero derivate bastava alle esigenze della rivoluzione sociale, a cui la setta intendeva spingere i popoli: questa rivoluzione dovva esser computa con la guerra generale in Europa, il cui prestigio era la composizione delle nazionalità.

Prima però di prendere a ragionare di quest'altro prestigio della tentata rivoluzione, egli è mestiori ritornare per un momento alle Sovranità costitute, che nel XVII e XVIII secolo già componevano in Europa le relazioni de' popoli col principio delf- guilibrio politico degli Atati. Il quale principio era così conceputo, elle, mentre faceva cessera cotendenze dei gli Stati ancora avessero avuto salla con-

quista, rendeva le grandi Potenze di Europa mallevadrici dell' indipendenza e della sicurezza degli Stati di ordine inferiore.

I grandi principî però debbono subire grandi prove prima di essere consolidati stabilmente ne latti sociali e ne' loro attriti. Noi non ricorderemo l'applicazione di questo principio che faceva l'Inghilterra nel mantenere l'equilibrio tra la Francia e la Spagna, i successivi trattati delle Potenze di Europa intesi a fermarlo, le violazioni che questi trattati e gli stessi principi per essi determinati hanno ricevuto nel periodo anteriore alla rivoluzione francese, nella rivoluzione medesima, e sotto la straor-

dinaria potenza del poi Esule di S. Elena.

Dopo la caduta di Napoleone, ripristinata la Monarchia della Francia, le grandi Potenze che avevano abbattuto il nuovo impero sorto dalla rivoluzione francese, alle quali si univa la Francia anch' cssa, si occuparono di ristabilire, co' medesimi principi dell' indipendenza e della sicurezza degli Stati, l' ordine e la pace in tutta Europa. Le basi di questa ristaurazione furono determinate nel Congresso di Vienna dell'anno 1815, a cui fan seguito altri Congressi che hanno avuto luogo sino a quello di Verona nell'anno 1822; e se ne rendevano mallevadrici le cinque grandi Potenze, la Francia la Russia l'Austria l'Inghilterra e la Prussia \*. I quali principi così

Sarà utile cosa avere qui sott'occhio la dichiarazione sottoscritta da queste cinque grandi Potenze il di 12 Novembre del 1818 in Aix la Chapelle, e che consacra i principl che hanno assunto sostenere in Europa, a Essa ( la a dichiarazione ) non tende ad alcuna nuova composizione politica, ad alcun cambiamento ne' rapporti sans zionati co' trattati esistenti ; casa non ha altro scopo che

fernati e guarentiti sono stati conservati in Europa sino alla metà dell'anno 1830, fuori di pochi speciali avvenimenti, de'quali uno tra noi nel 1830, ed il più importante quello della sottrazione della Grecia dal dominio Turco.

Dopo la rivoluzione di Luglio onde la Francia ha voluto fare un altra prova della pretesa sovranità del popolo col cangiare un Re ed una dinasta, si è cercato far prevalere la idea, che il principio del non intervento, il quale cra ordinato a sostegno dell'indipendenza degli Stati e de governi nella loro interna politica, legitimasse e facesse rispettare le ribellioni. Per la quale alterazione del principio di non intervento è upopo fermarcia deue considerazioni, t.º Il principio che fosse in libertà di ciascuno Stato operare nella sua interna politica de amministrazione quei

a il manteoimento della pace, e delle transazioni che l'han-no fondata e consolidata. I Sovraoi, formando questa aup gusta riunione, hao riguardate come aua base fondamen-) tale la loro invariabile risoluzione di non mai allostaparai » nè tra essi nè oelle loro relazioni con gli altri Stati dal-» l'osservanza la più stretta de' principi del diritto delle gens ti, principi che nella loro applicazione ad uno stato di a pace permanente possono guarentire efficacemente la indipendenza di ciascuo governo e la stabilità dell'associazione generale... Coo questi seotimenti i Sovrani haono compiua l'opera alla quale erano chiamati. Essi noo cesseranno a di vieppiù fermarla e consolidarla. Essi riconoscoco for-a malmeote che i loro doveri verso Dio e verso i popoli s che governano prescrivono di dare al utondo per quanto possono l'esempio della giuatizia della concordia della moa derazione; felici di poter consecrare oramai tutt'i loro sforsi a proteggere lo arti della pace, ad accrescere la prosperità interna de'loro Stati, ed a risvegliare i sentimenti della religione e della morale , dei quali la disgracia del s tempo ha di troppo indebolito l'impero.

cangiamenti che credesse opportuni alle proprie condizioni, salvi sempre gli obblighi che derivassero da trattati , il quale rientra in quello dell' indipendenza politica degli Stati e de' rispettivi governi , non esclude due maniere d'interventi : quello ebe fosse richiesto per reprimere insurrezioni le quali attentassero all'ordine costituito ne' diversi Stati, quando le forze de' rispettivi governi non fossero sufficienti a vincerle; e quello col quale le grandi Potenze, anche senza richiesta, hanno il diritto anzi l'obbligo di accorrere allorche le insurrezioni di uno o più Stati potessero compromettere l'ordine e la pace in Europa posti sotto la loro guarentigia. Senza di che gli ordinamenti politici di Europa sarebbero una espressione meno vera o meno completa de' principi che hanno conservato. 2.º Il principio del non intervento, come cercava farlo prevalere la rivoluzione francese del 1830, non solo non è stato nè riconosciuto nè sanzionato dalle altre Potenze di Europa, le quali cortamente non ne tennero alcun conto allorchè col trattato del 15 luglio 1840 facevano rientrare il Pascià di Egitto sotto la soggezione del suo Signore; ma non lo ha serbato ne anche la stessa Francia. La quale, anche dopo di questa rivoluzione, non ha mai lasciato di voler avere la sua influenza nella politica degli altri Stati di Europa, anzi ha forse più delle altre Potenze contribuito a mantenervi l'ordine e la pace. Ritornava di fatti a questi principi, allorebè ha tentato sostituire al non intervento il così detto concerto europeo; che il ministro Guizot dichiarava esser il colloquio la deliberazione tra le Potenze che hanno un interesse comune generale da far prevalere, senza aleun obbligo anteriore, senza aleun sacrifizio d'indipendenza, senza alcun impedimento di sucirine quando si volesse. se qualche grande avenimento sopravviene, prima di ricorrere alle armi, si cercherà d'intendersi e di ricorrere alle armi, si cercherà d'intendersi e di ricorrere alle canuel e grandi quistioni politiche. Il quale cancerto europeo, ch'è lo stesso equilibrio spogliato della forza di un principio costituzione della repubblica proclamata nel mese lebraio 1833 : la repubblica francese ha dato la prova della inefficaca di questo principio, nell'esere interventa, anai che col colloquio, con le armi alla mano, per reprimere le insurrezioni che hanno da ultimo agiatto gli Stati della Chiesa.

Dopo questo rapidissimo como di fatti che accennano al principio dell'equilibrio politico degli Stati costituito e ricosituito in Europa, noi verremo più volentieri a smentire l'altro prestigio, che la rivoluzione del 1843 ha improntato, la composizione delle nazionalitio.

Nella ragione de' popoli le nazionalità non sono un principio costituito, se non per quanto esprimono l'insieme de' popoli che formano una associazione politica, sono sottomessi allo stesso governo, ubbliscono alle stesse leggi \*\*

<sup>\*</sup>II W.dckenser, dopo avere indicasi i rari rasporti che hanno uoito i popoli, aggingge: « to de ciè che si è detto si si ritera che la parola Nazione può esser pressi in tre seosi differenti. Talvotta indica gli abisoni di uso stesso per conservere in limita naturati; quale che sia l'origine propositi di minima naturati; quale che sia l'origine per conservere in limita naturati; quale che sia l'origine per conservere in quale de la conservere del co

I rapporti ehe uniscono i popoli, i quali abitano lo stesso paese compreso in limiti naturali, che hanno una origine comune, che parlano la stessa

ecompresi sotto la denominazione di francesi ; i Loreni sino al 1735 e gli abitanti di Mout-beillard sino al 1793 perano riguardati come alemanni, benche avessero la stes-pa a origine e parlassero la stessa lingua de francesi; del pari i Livoniesi sono stati or Polacchi ora Svedesi ora Russi; e nello spazio di pochi anni abbiam veduto gli a-bitanti dell' Est-Frisia divenire da prima Olandesi, ed in » seguito Francesi; Roma ed Amburgo sono stati i capo-luos gbi di due de eento trenta dipartimenti della Francia. Soyente la parola Nazione si rapporta unicamente all'origine de popoli, senza avere riguardo a paesi ehe abitano s ed al governo cui sono sottomessi: i Lombardi sono una nazione germanica, che si è fissata in Italia, ed ha dato s il nome in Lombardia ad una porzione di questa penisola aperta; i Goti, ebe nel quario secolo della nostra era
 abitavano presso le imboccature del Danubio, si trovano » al quinto secolo in Italia ed in Ispagna, ed oggi sono in » Isvezia ove. han dato il nome di Gozia ad una parte di quel » paese; gl' Inglesi, originari di Nolstein, sono ora padro-ni dell'isola di Albione, ebe ba ricevuto da essi il nome d'Inghilterra ; i Borgognoni , nazione germanica , occu-» pano un vesto pacse della Francia, al quale han dato il nome di Borgogna; i Norvegi i Danesi ed aliri uomini del Nord, Normanni, ban dato il nome di Normandia ad un'altra provincia della Francia; il nome stesso di s questa contrada viene da Franchi, popoli germanici, ehe attraversando il Reno s'impadronirono della Gallia. S. » Gregorio il grande è il primo che abbia impiegato la parola Francia per dinotare la Gallia : dopo le conquiste di » Carlo Magno questa nuova denominazione si estese ancora alla Germania all'Italia ed anebe alla Sicilia; e per questa ragione gli Arabi ed altri popoli dell'Oriente indicano ancora col nome di Franchi quasi tutti gli abitanti di Europa. Una parte degli Slavi vive oggi in mezzo agli Alemanni. I Turchi , popoli tartari , posseggono le più bel-le regioni dell' Europa dell' Asia dell' Africa. I Magiars o

lingua, sono altrettanti fatti, alterati dalle condizioni de' tempi che hanno formato la loro civiltà : i limiti naturali che dividono le diverse regioni della terra, e che altra volta parevano altrettante diglie insormontabili sì che lo straniero cra riguardato come nemico, sono oramai, oltre le vicessitudini naturali a cui la terra è andata soggetta, superati e vinti dall' ingegno dalla forza dall' arte: le origini si sono confuse con le conquiste e coi commerci, si che fra gli uomini sono appena riconoscibili più dalle forme esteriori che da altro le differenze delle razze; una quantità di lingue mortc, talune delle quali sono rimase come dotte per le memoric che conservano della sapienza e della civiltà de popoli che le parlavano, han ceduto il posto alle lingue viventi, le quali già si fanno o intendere o interpetrare presso ciascun popolo ed in ogni regione della terra. La legge eterna, onde Dio ispirava nella natura e nell'uomo col soffio della vita anche quello della verità, e che guida negli eventi del tempo le sorti del genere umano, non voleva i popoli divisi e rivali, ma che tutti nelle proprie condizioni formassero quasi una confederazione universale; ed i principi delle relazioni di pace di commercio di civiltà, che ogni giorno si rendono più estesc fra i popoli, sono le e-spressioni di un volcre di Dio, a cui non è orgoglio di umano errore che sovrasti.

Gli uomini della rivoluzione del 1848 han dato ad inlendere due errori, le cui tristi conseguenze è pur toccato a' popoli di sperimentare. 1. Che i trattati stabiliti nel Congresso di Vienna del 1815 e nei

ungari sono nel paese de Daci. La casta dominante in

Livonia è alemanna, gli abitanti della Volinia russa sono Polacchi, e que del paese di Vaud sono Francesi.

posteriori aressero violato o distrutto il principio delle nazionalità, e che eglino volessero ricomporto.

2. Olic il principio del non intervento aresse rivocato quelli determinati e guarcatiti dalle Potenze di Europa co trattati medesimi, e che sorreggesso non meno le ribellioni in ciassenno Stato, ma, con una aperta contraddizione di principi, anche la guerra generale in Europa, che eglino moveano col

prestigio di ricomporre le nazionalità.

I fatti testè accennati e le prove che i popoli hanno subito smentiscono formalmente questi due errori. I trattati suddetti pe quali , dopo la caduta di Napoleone , le Potenze di Europa si univano per ristaurare l'ordine e la pace ( e qui è uopo por mente alle forme in eni erano costituiti i governi dell'Inghilterra e della Francia), conservavano le nazionalità nel modo come i popoli erano costituiti da' loro governi, e guarentivano co' più estesi rapporti , che oramai formano le relazioni de popoli di ogni contrada della terra, anche quelli che derivano dalla stessa regione che abitano, dalla origine comune che avessero, dalla stessa lingua che parlano, dalla stessa religione che professano; ne consolidavano le condizioni e le relazioni nello stato in cui si trovavano e nel cammino che potevano seguitare, anzi che ritornare a condizioni e relazioni che il tempo aveva alterate o distrutte.

Il principio del non interrento, nel senso come si è cercalo far intendere dopo la rivoluzione francese del 1830, non solo non è stato mai, come testè most-aramo, nò riconosciuto nè sannionato dalle accennate Polenze, le quali han sempre conserva-i cil dirifto anzil Tobbligo, che per esse deriva di ripetuli trattati , di mantenere l'ordine e la paci la Companio del mantenere l'ordine e la paci la Companio nel mantenere l'ordine e la paci l'accentante del la companio nel la companio nel mantenere l'ordine e la paci l'accentante del la companio nel la compani

ma vagliano questo assunto.

Ma gli uomini della rivoluzione del 1848 han cercato far prevalere due altre idee, che è pur uopo smentire: 1. Che con la pretesa composizione della nazionalità i popoli diventassero più forti. 2. Che si rompessero così le barriere che diceano frapporsi nelle relazioni e nelle comunicazioni di essi.

Senza dire qui come la terra oramai non abbia più limiti e quasi nè anche distanze che ne separino le diverse regioni, senza dire degli svariati principi, applicati alle diverse loro condizioni, che li uniscono sino nelle coscienze; noi dimandiamo da prima, contro chi i popoli debbono costituirsi più forti, se la Dio moree sono già con riposate dottrine distrutte le rivalità, se sono fermati i principi ed i mezzi della pace, e con essi quelli della ricchezza e della civiltà? Oramai i popoli, più che di armi, vogliono essere forti di lumi di industrie e di morale l

Ed anche volendo i popoli di una regione divisa in più governi, per un lontano caso di guerra, essere uniti nelle proprie forze (comechè i principi dell'ordine e della pace come sono fermati e garentiti costituissero una specie di confederazione universale europea) il mezzo riconosciuto, e che per avventura prevale su la pretesa composizione delle nazionalità, è quello delle confederazioni e delle alleanze degli Stati di cui la regione medesima si compone. Parimente affin di togliere gli ostacoli che forse si frapponessero nelle relazioni e nelle comunicazioni de popoli di una stessa regione, il mezzo pro-

prio, oltre il principio universale della libertà del commercio adattato in fatto alle condizioni speciali di ciascupo Stato, ed oltre gli altri mezzi che ogni giorno rendono più faeili le comunicazioni, è quello delle leghe economiche specialmente doganali, di cui la Germania ha dato uno degli esempi più luminosi.

Ma noi vogliamo chiudere questo articolo con una altra considerazione. Le nazionalità sono una relazione, non una condizione de popoli. Ed è un principio della ragion sociale, comune agli uomini ed a popoli, che la vita di relazioni debba immegliare non distruggere quella di conservazione, la quale pe' popoli come per gli uomini sta sempre nelle proprie condizioni formate dal tempo co' mezzi che la natura concede e che gli ordinamenti sociali rendono legittimi nel loro uso e nel loro sviluppo. Che cosa sarebbe stato di Milano, di Venezia, e ci si addebiti pure uno spirito di municipalismo, se il Lombardo Veneto fosse in effetti caduto sotto il dominio del Piemonte ? Qual sorte toccava a Napoli, a Roma a Firenze alle più importanti Città d'Italia, ed a quelle della stessa Sicilia, ne' mal conceputi disegni onde intendevasi comporre una nazionalità italiana, ovvero ridurre tutta Italia sotto una dominazione unica e forse la meno solidamente costituita? Niuno ignora la sorte che, fra i disegni della setta, le esagerazioni della demagogia, e le mosse ambizioni di un Principe infelice, testè ebbero le trattative che pure s'ineoavano di una lega o confederazione italiana. L' Italia, anzi che formare una forza, che probabilmente non le sarebbe stata nè anche utile, avrebbe forse veduto lacerarsi le visceri da rivalità intestine, sarebbe divenuta un miserabile museo delle sue glorie l

Tutta la rivoluzione del 1848 si riassume in un concetto unico, il potere in cui coloro che la medianamo e quelli che l'homo guidata han pretezo costituirsi a mezzo de popoli: nella soluzione del quale problema la setta con la sua fazione, meutre cercava co suoi prestigi e co suoi attentati d'indebolire la forza de principi costituiri per vincer-li, quasi non si avvedeva che un altro attrito essa creava col concitar delle passioni, onde veniva ogni giorno minacciato lo stesso potere che si faceva a costiurie, e che fra tanto attrito le forze e olro principi, agitate e non distrutte, doverano riprendere il loro equilibrio.

Non sarebbe malagevole, comechè fosse opera da stancare ogni leva, mostrare ne fatti stessi del- arivoluzione: 1. Com'essa da suoi primi passi sodiziosi in sino agli ultimi concerti, anche quelli che improntavano itiloi di legittimità e di guarenti-ge, sia stata sempre rappresentata dalla setta con la fazione per essa formata, alla quales iuvira una gente, eccitata come dalla febbre dell'illusione odella speranza, e che nella più gran parte ignorava i disegni cui serviva e dove era guidata: 2. Come tutti gli atti delle sue diverse adunanze, qualunque forma avesser tolto, anzi che comprendere i voi e le ragioni de popoli, abbian sempre sediciosamente accennato, come ad un punto obbligato di richismo, a d'isegni della seta che la guidava.

La rivoluzione, e per essa gli uomini che l'hanno condotta, recava la maggiore più violenta ingiuria a' governi ed a'popoli di Europa, le cui ragioni, cioè i principi co quali gli uni e gli altri sono co-stituiti, si facevano ad invadere : a popoli, allorchè pretendeva che fossero costituiti o si costituissero, e per meglio dire voleva costituirli, come se fossero altrettanti popoli selvaggi di una nuova ter-ra scoverta, i quali non si trovassero costituiti e non vantassero una civiltà propria : a' governi, i quali coordinavano e guidavano con altrettanti principi di ragione e d'interesse comune quelli onde presso i diversi popoli sono ordinati gli elementi sociali, allorchè han preteso che i governi medesimi, là dove non è stato agevole distruggerli o fugarli di un colpo, avessero preso tale forma da dover assistere, senza poterlo evitare, allo spettacolo di sacrifizi di cui essi stessi sarebbero stati vittima. I giornali o la stampa del giorno e le così dette dimostrazioni, che sono stati l'espressione non solo de prestigi della rivoluzione, ma anche delle passioni che concitava, han renduto ogni giorno mal securo non solo quanto era costituito ma più tutto quello che cercava costituirsi: i giornali , cominciando dall' alba quasi d'un giorno che spuntava, ginngevano sino al finimondo ed anche alle pene dell'altro mondo; le dimostrazioni, che han gridato la croce ad ogni fatto di verità e di ragione, han poi applaudito sino al mezzo di troncare la vita mortale ed a' tormenti delle anime nella vita avvenire.

Ma noi vogliamo fermarci alle idee con le quali nella rivoluzione del 1848 si è cercato comporre una Costituzione politica; e fra le moltissime trasceglicremo quelle scritte da un autore certamente contraddistinto nella rivoluzione medesima, l'Abate Rosmini-Serbati. Imperocchè questo scrittore forse più iusemuo di ugoi altro, dichiarando avervi meditato por heu venti anui; cuofessava che la Costituore, questa nuova Legge ch'egli servieva per tulta lialar, fosse applicabile ugualmente alla forma repubblicana (quella che la setta meditava e che voleva poi inger di angue e rendere socialista) ed al querron monarchico temperato dalle leggi (quello che la setta simultav voler costituire in sino a che mon fosse giunta a distruggere tulti i governi esisteni).

Se gli uomini della rivoluzione del 1838 fosser o stati di buona fede nel opter costituire il governo monarchico temperato dalle leggi, no fi ichiameramno con ugual buona fede a disaminare (esame che eglino fan voluto evitare perchè ono averano la coscienza e forse nel anche la capacità di sostenere ) le leggi ed i principi co quali è ordinata l'azione dei governi dalle Monarche i costituite in Europa; securi come siamo che i Sovrani meglio di ogni altri, ossai con minori passioni, sono uniti a popoli e per assicurare la osservanza delle proprie leggi, con randere a cisacuno ciò che giustamente: gli compete, e per migliorare le condizioni de popoli, che sono le condizioni comuni, col condizoni de popoli, che sono le condizioni comuni, col conforto del progresso delle scienze applicate a' mezi della vita el alle esgenze social.

Ma il disegno che guidava la rivoluzione, e che si è successivamente svelato, era quello di aggiungere alla repubblica, in cui la selta con la sua fazione si losse costituita a polere, non che sorra-no costituente, minaccioso di spargere a mezzo dei popoli il terrore del sangue e gli orrori del comunismo. Il perchè gli uomini di questa rivoluzione, che mentirano la libertà dei popoli, mentiscono anche ora che , compiendo ingloriosamente le loro

prove, vogliono dare ad intendere che i governi con le lora armi avessero compresso ocdate libertà. I popoli debbono invece nella loro storia consecrare in una pagina di gloria memoranda la fedeltà e I valore, non vinti un per pressigi nè per forza, delle armi de governi, che hanno salvado lo loro civili libertà e condizioni dagli attentati di una mano di uomini che ne volven fare tanto scempio.

Nello svolgere adunque le idee con le quali, fra' disegni ond era guidata la rivoluzione del 1848, si è cercato comporre una Costituzione politica, trascegliendo quella el e per l'Italia seriveva l'Abate Rosmini, innanzi tratto dobbiamo osservare come la Costituzione medesima accenni a due soli capi, i pubblici poteri ed i diritti de cittadini : quasi in eiò consistessero tutti gli ordinamenti di un governo, i cui principi andavano consecrati in uno statuto costituzionale che fosse veramente la espressione delle condizioni de' bisogni de' costumi dello Stato che dovea reggere. Il perchè noi esamineremo come per essa venissero costituiti i pubblici poteri dello Stato e determinati i diritti del cittadino:, per poi aggiungere qualche altra nostra osservazione. I. Si è preteso comporre per elezione popolare

una forma di polere legistatino, il quale, comechè derivasse dagli statuti constituzionali che taluni Stati averano riesvuto da propri governi, esercitasse il presigio di rappressimare il popolo sovrano: il quale potere, che come legislativo poca o niuna missione avera a compiere nell'interesse di popoli i quali averano già un sistema di leggi aduttate alla loro civiltà, erra seguiato a vista dalla setta con la sua fizione che, mentre cereava dominare le stesse elezioni sì che questo polere fosse composto dagli stessi suoi elementi, era sempre pronta, con una dimostrazione, o con un atto di ribellione alla stessa Costituzione dello Stato, o a distruggerlo o a tramutarlo in costituente de popoli costituiti!

E questo potere si è cercato corredare di tali prerogative di cui non è stato mai rivestito alcun potere al mondo, nè anche quello de più grandi conquistatori; le quali prerogative come presunzioni di diritto sono smentite da fatti, e come fatti sono altrettante violazioni de diritti de popoli.

Per una delle più speciose astrazioni della mente umana, la cui applicazione d'ordinario fallisce ne' fatti sociali, si è immaginato che con imporre alle diverse popolazioni di dare un mandato in proporzione del numero de suoi abitatori, i quali attendevano a' loro affari senza sapere e spesso senza voler sapere di che si trattasse, ad un nome che ad esse venisse dinotato ignorando talvolta pur chi fosse quest' uomo da dover eleggere e quali guarentige offrissero il suo stato e le sue qualità; tale mandato valesse a rappresentare non che i popoli le nazioni, non meno nelle loro condizioni e negl'interessi che vi si congiungono, una ne' principi onde le condizioni medesime vanno ordinate con le istituzioni dei loro governi. Il quale potere costituivasi in modo da riputarsi infallilile, si che era dichiarato inviolabile per le sue opinioni, dovunque avesse cercato trarre le condizioni e la ragione de popoli; e formava de rappresentati così eletti altrettante eccczioni innanzi alla legge ed alle giurisdizioni, conviolare il principio della ugunglianza di dritto.

Noi non diremo come in latto sotto il predominio della rivoluzione del 1848, fra le forme dettate per siffatte elezioni e le reticenze che forse a disegno vi si son latte incorrere, il preteso suffragio universale siasi ridotto a voti che coloro i quali la guida-

vano han poluto riunire; se pure, guardando al aumero di quelli che sono interrenuti nelle elecioni non si voglia riconoscere come la più gran parte de poli non ponesse fede in tale forma di potere. Imperocche noi reconosciamo in tutti gli atti della vita cirità degli uomini e del popoli, i quali some di potere degli uomini e del popoli, i quali some di principio per della ciò chota, sun agritti nità di principio ; nella ciò chota, sun agritti ciò propri delle cose, el a cui vanamente cerca sostituria un'altra forma di legittimità che fosse improntata a principi errone.

L'intere d'increption el voler costituire questa forma d'increption el voler costituire questa forma d'increption en la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de

D'altra parte i principi, co quali nella moderna civilla di Europa sono ordinale le sistuzioni dei governi nelle condizioni proprie di ciascuno Stato e nelle relazioni delle nazioni, compongono oramai altrettanti sistemi di positive cognizioni, i quali, invece che rappresentali v, orginono essere professati come ogni altra scienza applicata. Le incertezzo di principi e di fatti edi il dietto di un insieme che osservi nelle discussioni, comechè dotte del Parlamenti legislativi e costituenti, nello sitiuenti, nello sitiuenti.

gladiatori; e si è veduto i programmi de' successivi Ministeri, ch'erano la espressione di siffatte esigenze, violare ogni giorno i principi della stessa Costituzione dello Stato. 2. La risponsabilità ministeriale dichiarata nelle indicate idee di Costituzione ( mentre la risponsabilità propria del potere esecutivo è semplicissima ne principi, e non dovrebb' essere che dichiarata nelle sue conseguenze, eioè nelle azioni che si potessero intentare contra gli atti arbitrari o eccessivi) la quale forse doveva avere un carattere politico come mezzo di guarentigia de principi costituiti, pure non è stata diffinita: si che la mancanza di una legge per la quale fosse determinata questa risponsabilità è come il pretesto di covrire di impunità i programmi de' Ministeri che hanno alimentata la rivoluzione contra gli stessi principi della Costituzione.

II. Gli altri dettati che, oltre quelli che determinarano i due indicati potri dello Stato e l'ordine giudiziario con forme non dissimili da quelle onde giudiziario con forme non dissimili da quelle onde gia che ai situlo, envirano conscerati in quel progetto di Costituzione co' titoli di principi fondamentali e di diritti de cittadini, non sono che una inutie monca ripettinione degli stessi principi co'qua. in nella moderna civili da l'auropa erano già on ci in alla moderna civili da l'auropa erano già on ci in presentati properti gioverni; se ne logli le disordinate libertà che duverno sevrire alla setta ed alla sua fazione

Invero nulla aggiungevano o immegliavano nei principi degli ordinamenti, eherano già determinati con le istituzioni de governi degli Stati inciviliti di Europa, le dichiarazioni: — Che i diritti di natura fossero inviolabili, a meno che alla civile non si fosse voluto sostituire la libertà naturale; — che sia

nel cammino della rivoluzione.

unica ed inviolabile, dove la Dio mercè è così professata, la Religione Cristiana con tutti gli ordi-namenti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, i quali per altro non sarebbe stato lecito alla Costituzione di uno Stato d'immutare; - ebe la eircoscrizione territoriale di uno Stato non possa essere cangiala che con una legge; - che la interpetrazione delle leggi in via di regola generale, la quale da antiche dottrine è detta autentica, appartenza al potere legislativo; - che l'ordine giudiziario sia indipendente nell'applicazione della legge a casi occorrenti; - ehe le istituzioni e le eircoscrizioni de Comuni e delle proviuce sieno determinate da leggi; - che la qualità di cittadino si acquisti e si perda in conformità della legge, e lo straniero non possa essere naturalizzato che in forza di una legge: - che i cittadini, qualunque fossero il loro stato o la condizione, sieno uguali in faccia alla legge non solamente ma innanzi alle giurisdizioni ; - che la libertà individuale sia guarentita nelle forme determinate dalla legge; - ehe niuno possa essere distolto da suoi giudici naturali, i quali non possano applicare che le pene determinate dalle leggi; — che lutte le proprietà sieno inviolabili , e solo soggette alla spropriazione forzata per cagione di pubblica utilità, mediante la giusta indennità a norma delle leggi ; - che sia del pari guarentita la proprietà letteraria; - che il domicilio sia inviolabile, tranne le visite domiciliari ne casi e ne mo li prescritti dille leggi; - ehe niuna specie d'imposizioni pussa essere stabilita se non in forza di una legge, ne possano in materia d'imposte accordarsi franchige se non per effetto di una legge; - che le obbligazioni contratte dallo Stato verso i suoi ereditori sieno inviolabili; - che ad ogni cittadino appartenga il diritto di petizione, — che tutt' i cittadini possano concorrere alle cariche dello Stato col solo titolo del merito personale; — che i militari di ogni arma non possano essere privati de loro gradi onori e pensioni, se non ne modi prescritti dalla legge e

da' regolamenti. ec. ec.

Noi albiamo voluto rapidamente accennare a principi che sono consecrati nel progetto di Costituzione politica che dopo venti anni di meditazioni scrivera I Alate Rosmini per dario all' Italia, i quali per altro niuno ancora area rivocato in dubbio, ed a cui sono presso a poco simili quanti se ne sono composti nella rivoluzione del 1848; perchè ad essi amismo rannodare il secuente corollario.

Tranne la libertà della stampa, e quella delle associazioni, e la istituzione delle guardie nazionali , cioè le innovazioni che si è cercato portare negli ordinamenti della stampa delle associazioni e delle armi cittadine, meno per accomodarli meglio, dove fosse stato necessario, alle condizioni de popoli, che per farli servire come strumenti per lo più passivi de' disegni co' quali la setta con la sua fazione sediziosamente guidava la rivolozione; la ragione de' popoli, ossia i principi co' quali sono ordinate le loro condizioni , non ha avuto alenn incremento o perfezionamento dalle idee onde la rivoluzione del 1848 ha preteso costituirsi, Imperocchè queste idee non sono che una incompleta ripetizione degli stessi priucipi co quali erano già ordinate le condizioni de popoli; e diciamo incompleta, perchè esse hanno quisi interamente obliato i principi che ordinano i vari elementi sociali a quali si congiungono lo stato e i diritti delle persone, e forse, osiam dire, non potrebbero nella prova reggere uno Stato e guidarlo con principi certi alla prosperità ed alla importanza che può acquistarca E, se da questi principi inconpiutamente ripetuti, potessimo dilungarci anche alle mozioni di nuove leggi che ti fan seguito, avrenmo per avventura la espressione completa delle idee rappresentate dalla rivoluzione del 1848.

Solo la Francia ecrcava, fra tumulti della rivoluzione che l'agitava e che ferreva in Europa, consecrare due principi nuovi, quello di prestare la sua protezione, senza impegnare guerre, a popoli deboli, e l'altro di assicurare il tavoro agli operai: l'uno ha minaccialo la sua gioria,

l'altro la sua prosperità.

Il corollario però che abbiam desunto dalle osservazioni sparse in questo articolo, e che forse viene in opposizione di altre opinioni, ci obbliga a richiamarci a due principi per noi testa recennati, e che forse potrebbero essere con più verità adattati ad ordinare le condivoni de popoli, i. Il principio della legatità, il quale consiste in ciò, che ogni dritto attribuio dalle leggi abbia sempre il mezzo pel quale non potesse essere violato; 2. Il principio rappresentativo legitimamente ordinato a lavore degl'interessi che si congiungono alle condizioni delle popolazioni e de' diversi clementi sociali.

I governi co loro principi e con le loro istituzioni, ed i popoli con le loro condizioni e con la loro civillà, a cui si congiungono i diritti e lo stato delle persone e delle famiglie, sono due idee relative, che non si possono mai confondere. E gli indicati due principi valgono per avventura a ben determinare le relazioni tra governi ed i popoli, a

dare alle condizioni sociali la maggiore sicurezza ed il più beninteso sviluppamento.

Nel prendere ad esporre i principi co quali sono ordanale le situizioni di governo del Reame delle due Sicilie \*, noi ci siamo trovati a fronte dei prestigi co quali la rivoluzione del 1848 ha tentato distruggere gli ordinamenti degli Stati d'Italia e della pui parte di Europa. Il perché, innanzi di dare opera alla pubblicazione per noi annunziata ed alla qualo ra più volcinieri ci consacriamo, era necessario ragionare de prestigi della indicata rivoluzione, i quali oramai, secmati nel erecitio, cadono con le sedizioni che li hanno alimentati. Nel mondo la verità è unica; e la idea allora solamente è vera, quando si congiunge a fatti che sono l'opera del tempo e derivano dalla natura stessa delle cose.

Em un prestigio d'idea, nou un idea vera, quella che la setta si facera a rappresentare a mezzo de popoli col lungo treno de mali che ha eagionati a loro danno. Ed ora sorge una imponente comune esigenza; quella di neutralizzare l'azione di questo prestigio, sì che non lorni più a turbare le condizioni e la pace de 'popoli, e di fare una prova generosa de d'isingami che ha prodotto.

Questo lavoro fu annunziato sin dall'anno 1846. Ved. Prospecius d'un Essai des institutions qui règissent le Royaume des deux Siciles, par Terence Sacchi.... Na-ples. 1846.

PINE DELLA PRIMA SERIE.







EUADACHA

יין נוחרותומען

